ASSOCIALIONI

Sece tutti i gineni secettuata . Dain anida, Chiav a longering . . . In the 5. tutto ii Regio . . . . 24 Per gli Stati setori agginngere

e maggiori spese postali, Semestre a trimestre in proporzione.

Un numero separato . Cent. L arretrato . . 10

DEL VENETO ORIENTALE

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 15 per linea. Annunzi in quarta pagina cent 10 per ogni linea o spazio di linea. Per più inverzioni prezzi da conveniral.

Lettere non affrancate ron si ricovono ne si restituiscono mucoscritti.

Il giornale si vende all'Edicola dai Tabaccai in piazza V. E., in Mercatovecchio ed in Via Daniele Manin.

### STATISTICA INDUSTRIALE.

Il far con scere a sè stessa una Nazione come è l'Italiana appena uscita dall'oscurità e dalla oppressione in cui era mautenuta dai suoi piccoli despoti, che si accontentavano di sfruttarla per sè, ed il farlo auche col confronto delle cifre che mostrino come almeno, ora che è unita in un grande corpo s'accresce in tutte le sue parti l'attività produttiva, dimostrando in questo una comune tendenza ad un reale progresso nel quale soprattutto deve consistere la vita del suo avvenire, se vuole risorgere e riguadagnare nel mondo civile la sua posizione cui andava da secoli sempre più perdendo, indietreggiando rispetto ai progressi delle altre, ci sembra un'opera buona e sapiente di cui va molto lodato l'egregio capo della statistica il Bodio, e quelli che sotto la sua direzione lavorano con lui. E' di moda l'udire sovente da certi giornali che con simili statistiche si consuma inutilmente molta carta in libri cui nessuno legge, ciocchè speriamo e crediamo che non sia vero di molti, come è verissimo per coloro che lo dicono, dando così a sè medesimi una vera patente d'ignoranza e mostrando che appartengono a quei giornalisti che non studiano punto di giovare per il Paese come sarebbe il dovere dei veri pubblicisti, ma si accontentano d'intrattenere il loro pubblico con vane ciancie senza nulla occuparlo di quello che pure si fa e che si potrebbe e dovrebbe fare ancora di più nella nuova vita della Patria libera eduna. E' notevole e deplorevole ad un tempo il fatto, che sia la stampa stessa quella che serve di strumento a quegli strameri che mirano a screditare l'Italia della quale sono gelosi, anzichè piuttosto coi fatti alla mano cercar di suscitare sempre più la gara in ogni cosa.

Tutti i dati di confronto raccolti e dimostrati colle viste di una buona statistica quale è quella del Bodio sono utili di certo; ma ci conforta di vedere in alcune di codeste pubblicazioni dimostrati dai fatti innegabili alcuni reali progressi del nostro Paese e soprattutto la tendenza nata nelle popolazioni ad associarsi per raggiungerli. Ciò apparisce p. e. dalia statistica delle Società Cooperative pubblicata tempo fa e che meriterebbe di essere portata come ad esempio dei reali progressi del nostro Paese, giacche nulla più

APPENDICE VENEZIA E IL SUO AVVENIRE

DISCORSO del dott. PACIFICO VALUSSI s, c del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

Ora permettetemi, che dopo aver considerato Venezia in Venezia ed esortato i veneziani ad uscire di casa propria, per cercare altrove ogni modo per rintegrare nell'antica prosperità questa figlia delle acque, io mi rechi a Roma capitale dell'Italia, per vedere con quali occhi la nazione intera dovrebbe guardare di là questa Venezia

e la estremità nord-orientale del Reguo. A Roma la storia antica mi mostra come quella Repubblica coltivasse assai l'amicizia dei veneti, e cercasse di farsene dei fidi ed interessati alleati rimpetto alle genti transalpine, come essa con ducesso le superbe vie militari anco lungo il litorale ed altre ne spingesse belle valli alpine, come colonizzasse con gente latina ques a regione; sicchè ne sorgessero grandi e florenti città, quali Altino, Opitergio, Concordia, Aquileja, antemurale ei emporeo d'Italia, fino Yerso al confine e coronasse di fortilizii

giova a chi vuole progredire e migliorare le sue condizioni quanto l'associare le forze dei piccoli per un comune vantaggio. Tutto quello che si farà e si renderà noto in questo senso sarà utile di certo e così dicasi di tutte quelle associazioni che hanno in mira di promuovere studii e lavori per condurre il nostro Paese a produrre più e meglio con vantaggio di tutti.

Notiamo come vantaggiosa assai anche quella statistica industriale che fa conoscere le une alle altre le diverse Provincie dell'Italia sotto all'aspetto della produzione, che pure è sulla via del progresso. Abbiamo p. e. sott'occhio la XXV di tali statistiche industriali delle Provincie, che è quella della Provincia di Alessandria e crediamo che non si tarderà molto ad avere quella della Provincia di Udine, della quale abbiamo vedute le bozze di stampa, cosicché anche questa potrà comparire alla non lontana esposizione nazionale di Palermo. La posizione di codesta estremità dell'Italia, che può servire ai commerci dei prodotti delle industrie friulane non solo nella Sicilia, ma anche sulle coste dell'Africa, deve eccitare tutti i nostri produttori a comparire a quella esposizione coi loro campioni e coi prezzi delle loro manifitture ed anche coi calcoli sui vantaggi per gli scambii relativi che potrebbero venire dall'apertura ai vapori del vasto e profondo bacino di Liguano. Qualche studio di persone capaci su questo potrebbe giovare ad associare le forze delle estremità dell'Italia per questo scopo di comune vantaggio.

C'è poi un'altra statistica locale cui crederemmo utile d'intraprendere adesso e sarebbe quella della forza motrico idraulica di cui tanto abbonda il nostro Friuii per le industrie meccaniche e da potersi usufruire tanto direttamente. quanto a distanza colla trasformazione ed il trasp rto della forza mediante l'elettricità.

Il Friuli è tra i paesi che più abbondano di forza idraulica per i molti suoi torrenti e fiumi a cui danno vita le molte pioggie che dal mare vicino salgono sul semicerchio delle sue alpi e poscia scendono per un forte pendio. In una Provincia naturale come la nostra, nella quale tutte codeste numerose e forti correnti nascono e vanno al mare sul suo territorio, e la cui operosa popolazione va sempre più crescendo, in gu:sa da dover esportare il

le Giulie Alpi ed erigesse Pola nel mezzo del bipartito golfo, ed altre non meno celebri città sull'altra sponda dell'Adriatico.

Ma gl'interessi dell'Italia presente e futura mi mostrano da Roma, che l'Italia deve compiere la rete nazionale delle ferrovie venete, onde unificare economicamente e militarmente la regione; ajutare quelle grandi imprese di irrigazione e di bonificazione, le quali potrebbero equivalere ad un acquisto di provincie parecchie, ed accrescere in questa parte, colla prosperità procacciata alle popolazioni operose, le ragioni ed I mezzi di una forte difesa, se mai le atirpi germaniche e slave tentassero, como ne hanno l'istinto e la volontà, di fare un giorno dell'Adriatico un mare germanico e slavo; accentrare in Venezia uno dei p'ii importanti arsenali marittimi e non lesinare per il miglioramento del suo porto prezioso, unico internazionale nel golfo, e raccogliere in essa e spingere avanti tutto quello che Venezia stessa e Chioggiue le altre isole ed i lidi veneti, romagnuoli a marchigiani possano dare ad incremento della navig zione e del traffic, murittimo italiano attorno a questo porto internazionale dell'A lriatico; dirigere e sospingere le espansioni adriatiche oltremare e specialmente nel Levante; cooperare, affinche usandosi nei nostri pedemonti

lavoro di molte migliaia de suoi, esistone, ora che l'Italia è unita, delle condizioni fivorevoli anche per la fondazione di nuove industrie e più si accrescerebbero col porto nazionale di Lignano, se quelli, anche di altri paesi, che hanno il capitale e la capacità, conoscessero quanta è tra noi la forza idraulica disponibile e tutte le altre condizioni favorevoli alle nostre industrie. Converrebbe quindi portare l'attenzione dei nostri studiosi sopra tutto questo ed aiutare l'opera loro con associazioni speciali per far conoscere con apposite pubblicazioni le nostre condizioni sotto ad un tale aspetto.

Bisogna insomma farsi conoscere non solo per quello che si è, ma anche per quello che si potrebbe diventare associando ai nostri i mezzi altrui per il

comune vantaggio. E' da moito tempo che noi abbiamo provocato degli studii regionali fatti sotto al punto di vista di promuovere progressi economici, convinti che da quest, sostituiti alle ciarle dei nostri comici tribum, ne verrebbe la vera forza e potenza della Nazione. È questa la politica cui conviene portare soprattutto a Roma da tutte le parti, come vi si portò quella dell'unità nazionale, perchè di là si diffonda in tutta la Nazione, facendo che le diverse sue parti si conoscano e possano cooperare allo scopo comune; ed in questo procederemo

P. V.

## FIORENTINE

usque ad finem.

(NOSTRA CORRISPONDENZA)

Firenze, 29 ottobre.

Il telegrafo mi ha già preceduto nel funebre annunzio della morte del cay, Carlo Lorenzini (Collodi).

La l'edetta, in un lungo articolo dedicato al defunto illustre, scrive fra le altre cose :

«Carlo Lorenzini, modesto, alla mano, gioviale, a eva nobilissima mente, fulgida di tutti i raggi in virtù dei quali splende l'ingegno toscano.

« Giornalista quando su ne rammentava, gli articoli suoi, un tempo frequenti specie nella Vedetta e nel Fanfulla, erano fra le migliori que che nel nostro genere si possono fare. Non profondi per acutezza di vedute politiche; non rimp nzati di dottrina; ma piani ed arguti, ricchi di un sano e originale umorismo e dettati in lingua pura nella semplicità sua.

« Si capisce quindi perchè avendo sortito un'indole così bonacciona, ed un

per l'industria le forze idrauliche in vasta misura, si avesse anche dalla parte nord-orientale qualcosa che compensasse in qualche maniera quei tre gran centri di attività produttiva che nella nord-occidentale sono Genova, Torino e Milano e loro appendici; far sentire soprattutto verso l'incompleta estremità la provvida presenza di tutta intera la nazione, cosicchè la civiltà, l'operosità e la virtù espansiva delle nazione stessa, mostrandovisi in tutta la loro potenza, possano esercitarvi una attrazione, e con questo solo far rispettare ora e sempre l'Italia dalle nazioni vicine.

Dovrebbe l'Italia nuova da Roma vedere, che le maggiori resistenze, tanto alle invasioni barbariche settentrionali, quanto p v tardi alla barburie ottomana, vennero prima dalla vecchia e propria civiltà dei veneti latinizzati, poscia dalle espansioni marittime dei veneziani, nou soltanto sull'altra sponda dell'Adriatico, ma in tutto il Levante. Fu il mare quello che latinizzò le sponde anche asiatiche ed africane del Mediterraneo; e se la nu va Italia almeno su questo mare saprà precedere tutti gli altri vicini, e portare dalle sue proprie spiaggie delle correnti espansive sulle rive opposte del Me literraneo, assicurerà meglio che mu qualunque altra difesa la vita futura e la civiltà prevalente della nazione.

ingegno così e'etto, Collodi abbia avuto si cara l'infanzia e a questa abbia offerto i più bei fiori del suo pensiero. . Giannettino », la « Grammatica » e l'« Abbaco di Giannettino », « Le avventure di Pinocchio », « Il regalo di capodanno », « Storie allegre pei ragazzi », Minuzzolo », a tanti altri libri, sono gioielli della nostra letteratura; sono dei pochi volumi che l'Italia può mettere a paragone di quelli numerosissimi e pregevolissimi che in Germania, in Inghilterra e in Francia sono stati scritti per l'istruzione e l'educazione dei fan-

Il trasporto della Salma. Ieri sera alle 6 ebbe laogo il trasporto della salma del cav. Lorenzini.

La stampa florentina era al completo e moltissimi pure erano i rappresentanti dei giornali d'Italia. Tutto il mondo letterario e le più spiccate notabilità artistiche vollero dare l'ultimo addio al caro estinto. Apriva il corteggio la banda di Colonnata, seguiva la croce ed il feretro. Facevano ala ai numerosi invitati i rappresentanti dei varit sodalizi operai. Seguiva poi il carro sul quale erano state deposte molte splendide corone, tra le quali notai quelle dei Fratelli Bemporad successori Vaggi, quella del Sindaco di Firenze, quella della stampi florentina, quella del Fanfulla e moite altre.

Il mesto corteggio abbastanza ordinato, si recò alla Chieva di S. M. Maggiore, ove ebbe luogo l'assoluzione del cadavere.

Nonestante l'acqua ca lesse a torrenti, tutti vollero rendere l'estremo omaggio

al compianto Collodi. Il trasporto non poteva riuscire più

commovente. La salma, questa mattina, è stata

senolta nella cappe'la di famiglia al Cimitero di San Miniato.

Bibliografia: Antonio Borromeo. Progetto sulla colonizzazione africana e sulla formazione di una Binca agricola coloniale. (Dal Giornale di Udine, agosto settembre 1890). E' un opuscolo interessantissimo, nel quale l'autore chiaramente spiega l'utile che può ritrarne il Governo italiano, colonizzando l'Africa e così riunire, le sparse ed affamate carovane emigranti, nei nostri possessi africani. Le quali, al presente smembrando la nostra bella penisola senza alcun vantaggio pubblico nè pri vato, per lidi lontani, potranno con inizio governativo, consolidate colà, inviare in seguito al Paese i frutti del realizzato colonizzamento.

Ne viene di conseguenza la formazione di una Banca agricola coloniale, per la quale il sig. Borromeo scrive « affinche il risultato sia positivo, breve e vantaggioso, il fondo costitutivo non potrà essere inf-riore ai cento milioni, da fornirsi dallo Stato a tempo indeterminato con ammortizzamento infrut-

Ora questa forza espansiva bisogna as

secondarla laddove esiste e perfino cre-

arla = farla rinascere laddove s'è spenta

od affl-volita. Non, basta che i figuri

spontanei stendano il luro campo d'a-

zione oltremare, nè che la Trinacria, sa-

nando le antiche sue piaghe, si metta

anche essa in atto di volgere la fronte

all'altra riva del suo mare; occorre che

non mano vigorosa sia l'azione italiana

dal mare dell'Adria, sulla di cui riva op-

posta è in via di formazione la Slavia

meridionale, ed al cui punto estremo

mira come un suo proprio divitto al

mare la numerosa, forte ed invadente

sue forze nelle secolari resistenze, senza di

cui la unità d'Italia d'oggidt non sarebbe

stata possibile. La Venezia odierna se

ne risente aucora di quelle resistenze

prodigiosa; ma se in lei convergeranno,

come i su i flumi al mare, tutte le forze

dei veneti tutti, che hanno il massimo

interesse di conservarsi questo porto

entro terra, e se da Roma tutta l'Italia

comprenderà il suo interesse ed il suo

dovere, tornerà ben presto Venezia a di-

ventare un centro d'espansione marit-

blica, questa stirpe veneta si mostro vi-

gorosa tanto da contribuire grandemente

al rinascimento delle lettere e delle arti

Anche negli ultimi anni della Repub-

La Repubblica di Venezia consumò le

stirpe germanica.

tima e civile.

tifero almeno di un quinquenni. dal giorno che questa Banca venisce a funzionare. »

Indi con saggio ed esperto criterio, l'Autore, espone per intero il progetto di una Banca autonoma, a la sola ed esclusiva ancora di salvezza per condurce a buon porto questa combattuta politica.... »

Ripeto, la sostanza dell'opuscolo è, sulle generali, interessante; e voglio sperare che l'on. Crispi, pur modificandone qualche i lea troppo spassionatamente dettata, vorrà effettuarla al più presto in nome dell'umanità e del progresso italiano.

F. R. Pittoreggi. Una pagina d'igi no ropulare. E' un fascicoletto destinato specialmente all'operaio padre di famiglia, affinche si riguardi dall'abuso degli alcools. L'autore ne mostra, con facile stile, le tristi conseguenze che si manifesteranno pure sulla figliuolanza quando questa fosse generata in un momento fisiologico anormale. N'è la raccomandarsi la lettura perchè non priva di grande interesse.

Il Circolo Istruttivo e Ricreativo fra tappezzieri ed arti affini, inauguro, domenica 26 scorso, le sale da ballo e di lettura, con un trattenimento musicale el illusionistico del più soddisfa-

Il sig. Gino Monferini, già premiato con nove medaglie, socio fondatore del nostro Circolo Illusionista, entusiasmo i numerosi invitati con vari giuochi di prestidigitazione non solo, ma con alcuni esperimenti di divinazione del pensiero, riuscitissimi,

Le signorine A. Barsi e I. Salle, suo narono a piano forte con moito sentimento e tatto artistico, la prima l'Adagio finale nell'opera Poliuto, l'altra la Preghiera del Mosè.

Il sig Antonio Alinari, giovane tenore dalla voce fresca e bene intonata cantò, applauditissimo, le romanze della « Giocopda. »

Negli intermezzi, il circolo «Mandolinisti» floreutino, deliziò i presenti, con scelte e miniate concertazioni.

In una parola, la serata non poteva essere, sotto tutti i rapporti, migliore e di ciò ne sia data lode ai signori Boccianti e Borsi, che con grande attività a zelo dirigono il circolo dei tappezzieri.

Per finire. Al Teatro:

- Cara Signora, vorrebbe avere la bontà di parlare meno forte?

Il sipario è alzato i

- On! non fa niente - risponde la signora - io conosco la commedia !:

Leo lgup

che ebbero cultori distinti in tutto il suo territorio, e fin la nell'ultima Patria del Friuli un vigoroso rifiorimento di studii economici, per cui la poverta sua e lo smenbrato territorio non furono ostacolo ad un utile rinnovamento e ad una prosperità relativa. Altro adunque non occorre, se non che la nazione, equa distribuitrice anche in questa regione de' suoi beneficii, sia provvida di se medesima a raccogliere e coordinare meditatamente la spontanea attività progressiva de' suoi abitanti.

Ma, perchè questo si veda e come della prenda ed ajuti anche da Roma tutta l'Italia, occurre non soltanto alzare la voce tutti a sieme come veneti e come regione importantissima dell'Italia, ma che mostriamo noi medesimi di conoscere questa importanza, e che nella spontanea, meditata e costante cooperazione nostra, non soltanto provvediamo ai nostri proprii interessi, ma abbiamo piena coscienza di quello che possiamo valere per quelli di tutta la nazione. Fatta l'unità della patria italiana siamo regionalisti, provinciali, perchè questa unità si raffersi di tutto quello che noi veneti, come tali, possiamo apportarle di forza intellettuale ed economica, di prosperità, dignità e potenza.

FINE.

## L'Associazione d'idrologia a Napoli.

(Discussioni-Deliberazioni-Escursioni)

Napoli, 28 ottobre 1890.

Dalle ridentissime sponde del Sebeto, che dopo quelle del Bosforo sono indubbiamente le più pittoresche del mondo, e dove ieri a l'altro ieri ebbe luogo l'annuale solenne adunanza della benemerita Società di idrologia e climatologia, mi permetto di spedirvi alcuni cenui, che certo interesseranno i colti lettori del vestro Giornale.

Malgrado la vivacissima agitazione elettorale, che nei paesi meridionali assume sempre proporzioni grandiose, le due adunanze della Società d'idrologia e climatologia, che ha per missione l'incremento delle nostre numerose stazioni termali e climatiche, furono oggetto della maggiore attenzione, e delle più vive simpatie da parte di tutti. Il fatto ste-so del concorso di tante illustrazioni mediche e scientifiche, e l'intervento delle principali autorità civili e politiche, lo dimostra efficacemente.

È utile ricordare in questa occasione che la maggior parte dei membri del l'Associazione, accorsi a Napoli, dalle più remote parti dell'Italia, ebbero la felice idea di scendere, arrivando, al magnifico Hôtel de Genève, e ne avvenne che prima d'ogni adunanza pubblica avevano luogo privati colloqui, e continui scambi di idee che facilitarono singolarmente l'opera pubblica delle sapienti riunioni.

Dopo l'inaugurazione solenne del giorno 26, alla quale assistettero le principali autorità locali e le sommità mediche della regione Partenopea, venne data comunicazione dal Presidente dott. Vinai, delle numerose adesioni giunte da tutta Italia, Il relatore dott: J. Colliex, lesse poscia un elaborato resoconto della gestione, finanziaria, dal quale risulta lo stato di crescente floridezza della dotta Associazione.

Fu quindi con unanime voto adottata la proposta di rimandare al 1893, epoca del Congresso internazionale d'idrologia in Roma, il Congresso e l'Esposizione internazionale idrologica ch'eran stati fissati pel 1892.

Nella seduta pomeridiana del medesimo giorno, 26, furono lette due importantissime memorie l'una del dott. Alfredo Rubino, e l'altra del principe degli idrologi italiani prof. dott. Luigi Chiminelli. Trattava la prima delle acque termo-minerali di Porto d'Ischia. e la seconda dell'importanza dell'anidride carbonica libera nelle acque minerali solforate in specie, e nelle minerali in genere.

Nelle due sedute del 27, l'insigne dott. G. S. Vinaj, parlo colla competenza che gli è propria, degli effetti meccanici e termici dell'idroterapia; il dott. Franco della specialità d'azione delle acque minerali, in rapporto alla estensibilità delle loro indicazioni curative, con applicazione alla stazione balneare della Zolfatara di Pozzuoli.

Il sig. Giovanni Chiari, che dell'industria termale in Italia, è uno dei più instancabili apostoli e promotori, chiamò quindi l'attenzione dell'adunanza sulla neccessità di intervenire energicamente presso le società ferroviarie, onde ottenere dalle medesime, ciò che si è già conseguito in altri Stati d'Europa, cicè la distribuzione, nell'epoca balnearia, di speciali biglietti d'andata e ritorno a prezzo ridotto, dalle principali stazioni balnearie, con una validità minima di 30 giorni.

Sa questa questione dei biglietti ferroviari per le bagnature, se che verrà a giorni pubblicato un completo progetto nell' Italia termale di Milano, che è l'organo autorevole degli interessi termali nel nostro paese.

Voi capirete che l'accoglimento di un tale progeito per parte delle Amministrazioni ferroviarie riescirebbe di sommo vantaggio anche allo stabilimento balneare della vostra Arta

I membri dell'associazione recaronsi quindi a fare delle escursioni alle acque di Castellamare, di Bagnoli, di Pozzuoli, di Telese, onde esaminare de visu quegli stabilimenti.

#### Congresso di minatori,

A. Vienna, nei giorni 7 ed 8 dicembre si terrà un Congresso di minatori austriaci. Gli organizzatori nel loro appello tracciano la situazione dei minatori dell'impero e scongiurano tutti loro compagni di inviare dei delegati per regolare in comune i mezzi di migliorare la loro sorte con una yasta associazione. Dichiarono d'altronde che non mirano che ad uno scopo assolutamen'e legale e con mezzi legali. Il programma del futuro Congresso comprende una discussione sulla giornata di otto ore e sull'organizzazione di stabilimenti cooperativi. Del resto questo programma non è restrittivo e tutte le quistioni, dicesi, potranno essere sollevate dai presenti.

#### Il convegno di Milano.

Il ministro Crispi partirà il giorno 6 corrente da Roma alla volta di Milane; per ricevere il cancelliere tedesco Caprivi.

All'Alberg : Cavour di Milano fervono i lavori per ricevere gl'illustri

Si assicura che Caprivi e Crispi rimarranno a Milano fino alla sera del 9 od al mattino del 10 novembre, giorno in cui Caprivi partirà per Berlino ove, comè noto, si ra luneranno il 12 novembre le Camere prussiane.

Il giorno 10 Crispi ritornerà a Roma poi andrà a Palermo.

Da Palermo l'on. Crispi farà ritorno a Roma e il giorno 16 novembre proseguira per Torino, dove il giorno 18 pronunzierà il discorso, che costituirà il programma di governo nella presento campagna elettorale.

#### Le feste per Moltke.

Scrivono da Berlino:

Le dimostrazioni per festeggiare il patalizio del maresciallo Moltke superarono ogni aspettativa. Furono raccolte grandi somme di denaro, per costituire un appannaggio detto Stipendio Molike, o per comperare la casa dove egli nacque, a Parchim, che, come già vi scrissi, si vuol conservare, riducendola a Museo, da intitolarsi Museo Moltke. A tale scopo furono già raccolti 100,000 marchi, ed il primo Sindaco di Berlino, all'udienza ch'ebbe del maresciallo, gli espose che da persone ignote gli saranno consegnati 50,000 marchi, on le siano uniti ai già raccolti per la fondazione dello Stipendio Moltke. Questi fatti addimostrano evidentemte quanto grande sia il patriottismo dei Tedeschi.

Il maresciallo, il giorno del suo natalizio, ricevette 2099 telegrammi di congratulazione, che contenevano 741,484 parole, provenienti da tutte le parti del mondo, ma specialmente da Sovrani e da Principi.

#### Contro Stanley.

A Loudra si pubblica un libro destinato a far molto rumore, col titolo Giornale e lettere del maggiore Barttelot, contenente delle gravissime accuse contro Stanley, in risposta a quelle, ch'egli mosse contro l'infelice maggiore.

Il corrispondente del New York-Heraid a Londra, si reco da Stanley a chiedergli quali intenzioni avesse di fronte a tale pubblicazione. Stanley rispose che non avera ancora letto questo libro, e dichiarò d'aver in mano dei documenti provanti il fondamento del biasimo da lui formulato nell'opera sua. Nell'Africa tenebrosa circa il maggior Barttelot:

Egli forse pubblicherà tali documenti se lo si sforzerà con ingiustificabili provocazioni.

Stanley aggiunse che se l'individuo che uccise il Bartelot fosse tradotto dinanzi a un giuri inglese non si troverebbe un solo voto per condannarlo.

#### Crispi e l'Austria.

Il Don Chisciotte dice che Crispi, nell'estate scorsa fece pratiche verso l'Austria per ottenere la rettifica del confine in base al trattato di pace del 1866. L'Austria, secondo il citato giornale, avrebbe risposto negativamente.

#### Il tenente fuggite.

Del tenente Livraghi non si ha nessuna nuova.

A. Fumano presso Verona l'altra sera fu eseguita una perquisizione in casa dell'amante di Livraghi.

#### DI QUA E DI LA

#### Disgrazia a Torino

Giovedi, nella bergata Bertulla, rovipava una casa in cos ruzione seppellendo certo Bergonzi Luigi di 31 auni, che fu estratto cadavere. Querti era un operaio notturno della società del gaz che, coi suoi risparmi, volevasi erigere una casetta. Un capomastro gli aveva costruito imuri maestri debolissimi. Adesso il Bergonzi stesso attendeva ad ultimarla, ma avendo praticato un buco nelle fondamenta, questo cagiono la catastrofe. Una sua bambina riporto gravissime contusioni, Il disgraziato lascia la moglie incinta e quattro figliuoletti. L'autorità spiccava mandato di cattura' contro il capomaotro Giuseppe Triveri.

#### Derubati e bastonati

Si ha da Catania, 39:

Presso Granmichele i malfattori assaltorono la vettura postale, rubando la corrispordenza con valori e pacchi postali e bastonando il conduttore e i passeggieri.

### LOTTE ELETTORALI.

Ci telegrafano da Palmanova, che vi venne sottoscritta in data di jeri da numerose firme di elettori la protesta seguente:

« I sottoscritti elettori di Palmanova hanno letto nei giornali che in una riunione nei locali dei Reduci fu affermato di avere avuto proclamata la candidatura Teresona, dichiarano non essere avvenuta a Palmanova radunanza alcuna. La prima sarà quella di domenica 2 novembre nel Teatro Sociale, Dichiarano finalmente di non aver dato mandato ad alcuno di proporre o ritirare candidature in nome loro. »

Imposta sui fabbricati. — Il Municipio di Udine ha pubblicato seguente avviso:

Si rende noto che in esecuzione delle leggi e dei regolamenti in vigore per la riscossione delle imposte dirette sono stati depositati nell'ullico comunale, a vi rimarranno per otto giorni consecutici a cominciare da oggi, i ruoli dell'imposta sui fabbricati.

Chiunque vi abbia interesse potrà durante tale periodo esaminare i ruoli dalle ore 9 antimeridiane alle ore ore 3 pomeridiane di ciascun giorno,

Ciascun contribuente da oggi è legalmente costituito debitore della imposta per cui è iscritto pel ruolo; ed ha obbligo perciò di pagarla alle scadenze stabilite dalla legge nel modo seguente:

Pei Ruoli principali: 1ª rata al 10 febbraio, 2ª al 10 aprile, 3ª al 10 giugno, 4ª al 10 agosto, 5ª al 10 ottobre, 6ª al 10 dicembre.

Pei Ruoli suppletivi che si pubblicano in marzo: la e 2ª rata al 10 aprile, 3º al 10 giugno. 4º al 10 agosto, 5º al 10 ottobre, 6ª al 10 dicembre.

Pei Ruoli suppletivi che si pubblicano in luglio: la, 2a, 3a e 4a rata al 10 agosto, 5ª al 10 ottobre, 6ª al 10 dicembre.

Pei Ruoli suppletivi che si pubblicano in novembre: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata al 10 dicembre.

I contribuenti mono avvertiti che per ogni hra d'imposta scaduta e non pagata incorreranno senz'altro nella multa di centesimi 4.

Si rammenta poi per tutti gli effetti ai contribuenti;

10 Che entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli essi possono auche mediante semplice scheda di rettifica, ricorrere all'Intendente di finanza per gli errori materiali, ed all'Intendente stesso o alle Commissioni per la omessa o irregolare notificazione degli atti relativi alla procedura dell'accertamento.

2º Che qualora intendano ricorrere all'autorità giudiziaria dovranno sperimentare tale diritto entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo se le quote inscritte nel medesimo sono definitivamente liquidate o dalla data della notificaziona dell'ultima decisione delle Commissioni che sia definitiva per sua natura, o tale sia divenuta per mancanza di appello.

3º Che il ricorso comunque presentato non sospende in alcun caso l'obbligo di pagare l'imposta alla scadenza.

4º Che l'Esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sul-'immobile pel quale l'imposta è dovuta, quando anche la proprietà od il possesso niano passati in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione del ruolo stesso.

> Dalla Residenza Municipale, Udine, 31 ottobre, 1890,

> > p. Il Sindaco Avv. VALENTINIS

Visita al Cimitero. In omaggio alla costumanza d'ogni anno, oggi co-

mincia il pellegrinaggio alla Necropoli. Il tempo, al momento che scriviamo, non è del più favorevoli, ma speriamo che durante l'intervallo fra uno scroscio

e l'altro di iminuta pioggia, si potra intraprendere la mesta passeggiata. E' poi quest'anno abb.amo tre giorni a nostra disposizione, poiche essendo vietate dalle ecclesiastiche discipline le

funebri cerimonie in giorno festivo, la solita funzione dei morti viene protratta a lunedi 3 corrente.

Abbiamo visto diverse magnifiche corone di fiori freschi e di finti, e altre numerosissime se ne stanno preparando; sicche in mezzo a quella solenne pace dei sepolori sembrera di essere tornati al mese di maggio, triste maggio .... dei monti!

Ruolo delle cause da trattarsi nel quarte trimestre 1890 della Corte d'Assise del Circolo di Udine

Bellasino Michele, violenza carnale, testimoni 5, difensore avv. Baschiera. 20 novembre.

Sirch Maria, omicidio, test. 15, dif. avv. Bertaccioli. 21 e 22 novembre.

Gigante Gio. Batta, violenza carnale, test, 6, dif. avv. Tamburlini, 25 novembre.

Mahagna Biagio, spend B. N. F., test. 6 ed interprete, dif. avv. Della Schiava. 26 novembre.

Adami Elisa, incendio e furto, test. 34 ed un perito, dif. avv. Girardini. 27, 28, 29 novembre.

De Angelis Leonida, omicidio mancato, test. 17 ed un perito, dif. avv. Caratti. 2 e 3 dicembre.

De Marta Antonio di Pietro, De Marta Antonio fu Gaetano, Corona Pietro, Cerena Antonio, Corona Quirino per omicidio e ferimento, test. 42, e Corona Antonio anche per rapina con lesioni personali, test. 8 ed un perito, dif. avvocati Bertaccioli e Caratti. 4 e seguenti del mese di dicembre.

Il P. M. è rappresentato dal cav. Ciso(ti.

Avevamo annunziato che l'incominciamento della sessione della Corte di Assise era stato rimandato in causa delle elezioni, e difatti era stata sospesa la citazione dei giurati in attesa di disposizioni ministeriali, ma queste vennero e furono tali che rimase fermo quanto era stato già in precedenza disposto e perciò la Corte d'Assise verrà aperta il 20 novembre.

Una pircola carità. Per il veterano che vuole mandare suo figlio alia Scu da Tecnica abbiamo ricevuto dal signor G. M. lire 5 N. N. l. l che unite alle precedenti lire 9 formano li-

Avvertiamo che la sottoscrizione resta aperta a tutto lunedi 3 corr.

Pel renitenti di leva. E' risul sultato al Ministero della guerra che ad alcuni m litari di 1ª categoria condannati per reato di renitenza, fu fatta scontare la peua nelle prigioni dei corpi in seguito ad invito dell'autorità giudiziaria,

Per ovviare a cotali fatti, contrari alle disposizioni vigenti, il Ministero ha avvertito le autorità che ai termini dell'art. 16# del testo unico della legge sul reclutamento, i militari di prima categoria condannati per renitenza alla leva debbono scontare la pena soltanto quando sono avviati in congedo illimitato, al quale effetto appunto, a senso del paragrafo 658 del nuovoj regolamento sul reclutamento nell'esercito, devono i comandanti dei corpi fare analoga comunicazione ai procuratori del Re. Conseguentemente i comandanti di corpo qualora ricevessero invito dalla autorità giudiziaria di far scontare nelle prigioni del corpo la pena del carcere a cui fu condannato talun militare pel reato di renitenza alla leva, dovranno astenersi da dar corso all'invito ricevuto e riferirne subito al ministero della Guerra.

Conferenze sull'igiene. - Le Conferenze sull'igiene applicata alla scuola ed alla casa tenute in Udine nel mese di settembre dal dott. Giulio De Santi, incaricato dal Ministero dell'istruzione pubblica sono state or ora pubblicate. Si vendono a centesimi 50 presso la tipografia di G. B. Doretti.

Bollettino sanitario. Dalle relazioni pervenute al Ministero dell'interno, togliamo le seguenti notizie sui casi di malattia prevalente avvenuti nella nostra Provincia nel mese di settembre p. p.;

Morbillo: Magnano di Riviera 20 -Scarlattina: Pocenia 35, S. Giorgio di Nogaro 59, Morsano al Tagliamento 6, - Febbre tifoidea: Sedegliano 5, Gemona 5, Trasaghis 4, Palmanova 4. Cordenons 4, Pordenone 4, Tramonti di Sopra 4, Pavia d'Udine 4 - Difterrite: Camino di Codroipo 4, Coseano 12, Udine 6:

Nuovo incendio a Forci di Sopra. A Forni di Sopra s'incendiò un bosco di proprietà, la parte di quel Comune ed in parte dei fratelli Comis, Javoni Gio. Batt. e Antonio Acconi. Benche l'incendi) avesse preso vastissime proporzioni si potè circoscrivere mercè il concorso di quei terrazzani e e dei RR. CC. Il danno ascende a lire 400 con assicurate.

Fucco alla malga. Si manifestò il fuoco nella malga dei fratelli Prussi in Raccolana, che venue completamente distrutta, causando ai proprietari un danno di L. 380, non assicurate.

L'incendio si ritiene doloso; causa l' isolamento della località, il soccorso fu impossibile.

Bambiniabbandonatiemort Continua sempre la triste litania dei bambent che muoiono per incuria dei

genitori. A Socchieve, la bambina Rosa Flo. rido, d'anni cinque, abbandonata sola, in casa, dal proprio padre Giacomo, si avvicinava al fuoco in modo che questo gli si attaccò alla veste, causandolo ustioni, per le quali il giorno dopo, moriva.

Il padre venne deferito all'autorità giudiziaria.

Per la medesima causa moriva, in Cercivento, la bambina Lucia De Conti d'anni 3, abbandonata sola dalla propria madre Catterina.

Ladri di polli. A Gemona, dal pollaio aperto, annesso all'abitazione di Rizzi Leonardo, furo o rubati di notte, da ignoti, nove pollastri del valore di

#### Ringraziamento.

La famiglia Antonini vivamente commossa per le tante dimostrazioni di deferenza e d'affetto ricevute nella luttuosa circostanza, da cui fu colpita, riconoscente ringrazia e chiede venja per le involontarie dimenticanze nelle quali fosse incorsa.

Vive e reiterate grazie poi ai colleghi ed amici del defunto, sigg. Medici e farmacisti che porsero l'ultimo vale all'amato estinto: non si trovano parole infine per l'ottimo sig. dott. Antopio Capparini che fino all'ultimo istante prestò l'opera sua intelligente e dotta, ma purtroppo inefficace, al povero amico e collega.

Udine I novembre 1890

## Arte, Beatri, ecc.

Tentro Minerva. Questa sera alle ore 8.15 precise prima, recita della drammatica compagnia Micheletti Pezzaglia. Si rappresenta il dramma in 5 atti

la Rivoluzione delle Fiandre. Seguirà una brillantissima farsa, Inaugurazione del sipario reclame

di Felica Cavallotti: I Pezzenti ovvero

Domani seconda recita, Si dara: Il /iranno di San Giusto commedia brillantissima in tre atti di L. Pilota.

Fara seguito la brillantissima farsa; Un cuoco segrelario. Quanto prima : Santarellina.

Ingresso al loggione cent. 30, Teatro Nazionale. La marionet-

tistica Compagnia Reccardini questa sera darà: Sansone flagello dei filistei » Con ballo nuovo. Domani grande e variata

rappresentazione. La farsa abolita. La nuova compagnia comica di Pasta, Garzes e Reinach, che avrà vita nella prossima quaresima, per iniziativa dell'attore brillante Garzes, abolirà la farsa, alla quale sarà sostituita il lever de rideau uso francese,

Programma musicale che la banda del 35º Regg. Fanteria eseguirà domani dalle ore 12.30 alle 2 pom. in Piazza Vittorio Emanuele,

1. Marcia « Piacenza Cavalleria »

2. Sinfonia « Raymond » 3. Valzer . Nathalie » 4. Pott-pourry « Carmen » 5. Finale Il° « Lucia di Lam-

mermoor » Donizzetti 6. Polca «Rataplan-rataplan» Woda

## LIBRI E GIORNALI

In Alto. Sommario del numero 6, pubblicato oggi:

X Congresso della Società - Parole del Presidente pronunciate a Studena 1'8 settembre 1890 - Salita al Zucc del Boor, E. Pico - Al Canin, A. Ferrucci - Itinerari : Jof del Montasio, G. Marinelli, Traversata da Nevea a Resia, G. Marinelli, Salita del Prestrelenich, P. Coceani - Gite in Terra d'Otranto, A. Fiammazzo - Da Recoaro al Baffelan, F. Luzzatto - Alia Cima di Posta, O. Luzzatto - Dal Friuli al Lemano, Guido Mazzoni -Superstizioni, pregiudizzi e credenze popolari, V. Ostermann - Elenco di gite di un giorno, F. Cantarutti -- Motti a pensieri di uomini celebri - S. A. F., Libri ed opuscoli entrati in biblioteca -Guide, Ricoveri e Sentieri - Strade e ferrovie - Varie - Disgrazie -Bibliografia per ridere.

Due lavori importanti (L'Albero della Scienza. -- Milano -- Galli - 1890 L. 2 - Processi Verbali. -Milano - Galli - 1890 L. 2) ci invia l'editore Galli di Milano. Tutt'e due sono di Federico De Roberto, l'autore di Ermanno Raeli romanzo che ottenne l'anno scorso l'onore di appassionate discussioni letterarie e l'onore ancora più alto e convincente di una traduzione tedesca. Stavolta l'egregio Cata-

rali, co gior p posson - Nes Fogazz layoro sta all gia: è vella ( debbox rime I in gra tale a: dirlo, segno l'altez: è pur gentim questo senza senten

nese ci

avanti

per so dividu che l'a passat virile moder educar possiar. succes perme lettori

quista: invern rigogli H rice che s primar Cada sole de BCODO

stagion

mente

le uma

nate d

Oh!

di sonr bra qu cita; q dei più esperie e dela noi il siasmi Com potenz le prin sovven

spettat

e che

diti.

vien d ci vien Il ga questi la rispo difficile Per che ne pancia,

Leonelli

Thomas

Pagano

Bizet

bella: vero, a ora lie sconfor I mo abbiame che si s Color sciarono

loro sac vero e a diamo nuto se nanzi a tomba. Ma o sono se altri inc terra e quali po

il pio pe di nover Camn gentile fiori, ci volta ci per color dormono Tutto

8ti gior. mort, la tropps manchi ( del luogo

vede spe accompag dritta da Genito: <sup>8i</sup> veggor dei loro

nese di si prese ta con delle novelle avanti tutto gas.ose senz'essere immorali, come pur troppo lo sono la maggior parte dei libri d'oggi, così che si possono leggere in famiglia e ..... fuori. - Nessun scrittore italiano, tranno il Fogazzaro, sa fare questo genere di lavoro come il De Roberto. La novella sta alla prosa come il sonetto alla poesia: è di una difficoltà noiosa. Si la novella che il sonetto per apparir perfetti debbono o con poche pagine o con poche rime rendere tutto l'effetto d'un opera in grande. - Se Fogazzaro è papa in tale arte, De Roberto, dobbiamo pur dirlo, non gli sta male a fianco. Il disegno è grandioso, sempre adatto all'altezza d'il concetto che a sua volta è pur sempre robusto, forte. Un giusto sentimento del vero guida l'Autore, ma ouesto vero pel quale tanti si affannano senza capirlo e tanti altri vi si perdono sentendolo all'esageraziore, non è fatto per sollecitare l'appetito di nessun individuo e di nessana scuola. E' il vero che l'arte desidera e vuole; è il vero passato attraverso un temperamento virile si, ma fine e delicato di artista moderno, che si divertire e far pensare educando Ecco il miglior elogio che noi possiamo fare, e fors'anche la fonte di successo di questi due libri che oggi ci permettiamo raccomandare ai nostri lettori.

rti.

0, 8i

ալոր

dopo,

lonfi

re di

li de-

lpita,

colle-

**1**⊬dici

-5q C

iltimo

gente

al po-

ra alle

dram-

saglia,

5 atti

DINY V

clame

Giusto

tti di

farsa;

questa

» Сэп I

ariata

nuova

rze4 e

ossim c

re bril-

a quale:

214 US0

che la

seguiră

om. 14

onelli

omas

gano

nizzetti

o.la

LI

iero 6,

Parole

tudena

1 Zucc

nin, A.

ontasio,

evea a

restre.

Terra

\_\_ Alla

zoni 💳

enze po-

di gite

- Motti

S. A. F.,

oteca 💳

Strade

azie --

(L'Al-

— Galli

rbali. –

) ci in-

itte due

l'autore

e ottenue

essionate

ancora

tradu-

io Cata-

#### NOVEMBRE E IL DI DEI MORTI

La campigna va gradatamente acquistando lo squallido e triste aspetto invernale ; i campi, non più coperti da rigogliosa vegetazione, ma divenuti d'un colora uniforme e tetro, s'apparecchiano a ricevere il bianco lenzuolo di neve che sparirà al soffiare dei primi zeffiri primaverili.

Cada lanta la pioggia, soffino i gelidi venti del Nord o risplenda il pillido sole del tardo autunno, le giornate riescono sempre melanconiche in questa stagione e ci funno anche involontariamente riflettere alla fragilità di tutte le umane cose e della nostra vita istessa.

Oh! come son belle le rosee mattinate della primavera della vita, quando ci sorride la speranza, che allora sembra quasi certezza, d'una prossima felicità; quando crediamo possibile il trionfo dei più puri ideali, poichè una dolorosa esperienza, accompagnata da disinganni e delusioni, non ha ancora spento in noi il baldo ardore dei primitivi entusiasmi

Cominciam appena ad accorgerci della potenza del solione d'agosto, che già le prime brezze autunnali ci fanno risovvenire che noi dobbiamo essere freddi spettatori dei tanti mali che ci circondano e che da noi non possono essere impe-

« E sa la vita è un male e perchè ci vien data ? »

« E se la vita è un bene e perchè ci vien tolta?

Il grande scrittore livornese che pose

questi due quesiti, non volle formulare la risposta, che potrebbe essere facile e difficile, ad un tempo.

Per coloro che non hanno ideali o che ne hanno un solo, cioè, la propria pancia, la vita può forse essere anche bella; ma chi vuol serbare fede « al vero, al giusto, al buono e avrà qualche ora lieta in mezzo ad anni ed anni di sconforto.

I morti! Un giorno solo dell'anno lo abbiamo consacrato a loro, ed è bene che si sia fatto così.

Coloro che ci furono cari, che ci lasciarono l'esempio delle loro virtù, dei loro sacrifizi, che noi abbiamo amati di vero e sviscerato amore - noi li ricordiamo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto secondo, anche se non ci sta innanzi agli occhi la dolce poesia della tomba.

Ma oltre a quei morti che per noi sono sempre vivi, ci sono tutti quegli altri innumeravoli che dappertutto « in terra e in mar semina morte » a quali possiamo dedicare un mesto pensiero una volta durante l'anno, facendo il pio pellegrinaggio del secondo giorno di novembre,

Camminando fra i tunculi, che la gentile pietà dei superstiti adorna di fiori, ci sentiamo commossi e qualche volta ci assale quasi un senso d'invidia per coloro che sotto le fredde pietre dormono il sonno eterno.

Tutto un popolo, si può dire, in queeti giorni si riversa nella città dei mort, ed anzi, in qualche momento, la troppa vivacità dei visitatori, pare, manchi di rispetto alla austera severità del lungo; ma pure il fine osservatore vede spesso che il sorriso forzato è accompagnato da una lagrima che viene dritta dal cuore.

Genitori, figli, spose, mariti, amici Bi veggono fermarsi innanzi alle tombe dei loro estinti e allora, quando anche

il pianto non appaia sul loro volto, certo divengono mesti e il silenzio che li circonda e gli occhi fissi sui monumenti o sulle croci di legno, dimostrano quali penseri intimi e solenni in qu'I momento li preoccupano.

Fra i tanti egregi che ci lasciarono da poco, ricorderemo l'abate Valentino Tonissi, che in questo giorno, pel nostro giornale, soleva sempre dettare delle appendici improntate a sensi nobili e virili.

Valentino Tonissi, fu uno di quei pochi preti buoni e patriotti, che non volle la religione separata dalla patria; nè mai decampò dai suoi principii, sebbene dalla tristizia degli uomini poco o niun conforto ne avesse.

Oh! generoso a buon vecchio, che non hai mai unito la tua voce a quella di molti de' tuoi confratelli, per maledire l'Italia, tu sarai sempre benevolmente ricordato da quanti hanno potuto conoscerti e apprezzarti.

G. M.

#### Un'opera inedita di Petrarca.

Il signor de Nolhac lesse all'Accadémie des inscriptions et be'les-lettres una memoria sopra « un'opera inedita del Petrarca » ch'egli trovò in un manoscritto della Bb'ioteca nazionale di Parigi. Si sa che una delle più importanti opere latine del Petrarca è un De Viris illustribus tolta dalla storia romana e rimasta incompiuta. V'è, in un manoscritto che finora sembra unico, un'altra redazione di quest'opera, anteriore alla redazione nota e che non fu mai segnalata. Essa comprende 13 biografie inedite appartenenti alla storia antica dell'Oriente e alla mitologia greca. Questa raccolta mostra che Petrarca aveva cominciato la De Viris su tutt'altro piano a molto più vasto di quello da lui poscia adottato.

La serie di biografie scoperte dal signor de Nolhac forma oggi un'opera distinta, rimasta incompiuta, come del resto rimase la De Viris. Essa è preceduta da una prefazione estesa e curiosissima nella quale il Petrarca spiega lo scopo della sua opera e il metodo che segui per dar loro testimonianza degli storici antichi ch'egli aveva a sua disposizione. Questa prefazione e il lavoro che l'accompagna gettano nuova luce sugli studi istorici del XIV secolo; essi mostrano nel Petrarca il precursore ingenuo ancora, ma zelante, degli scienziati orientalisti del nostro tempo.

#### I tedeschi in Africa.

Il Monitore dell'Impero tedesco pubblica il rapporto del Console generale di Zanzibar sul massacro della spedizione Kuenzel a Vitu. Egli constata che una viva fermentazione regna nel paese in seguito alla pubblicazione imprudente fatta dagli inglesi del proclama contro la schiavitù.

L'imprudenza di Kuenzel fu la causa della catastrofe.

Il signor Menschel che sfoggi al massacro afferma che non avvenne alcun alterco fra Kuenzel e il Sultano e che nessuna violenza è stata commessa dai membri della spedizione che fecero soltanto uso dei loro fucili fuori della città quando uno di essi era stato già massacrato nell'interno dei bastioni.

Le navi inglesi hanno, dal 24, aperte le ostilità contro il Sultanato.

Un dispaccio da Zanzibar al Times completa queste informazioni e dice che parecchi villaggi furono bombardati e bruciati il 25 dopo una difesa che sembra essere stata debole.

Domenica scorsa l'ammiraglio Freemantle si avanzó sopra Vitucon con circa un migliaio di uomini e si pensa che si sia già impadronito di questa città.

Il dispaccio del Times annunzia che una nave da guerra francese giunse u Zanzibar proveniente da Mozambico.

#### Roma porto di mare

Venne presentato al Ministero il progetto di un canale navigabile fra Civitavecchia e Roma.

Roma cost diverrebbe porto di mara

## Telegrammi

Un terzo Incendio a Sanfo Stefano di Comelico

Santo Stefano di Comelico 31. -- Alle ore sette e mezzo di iersera un terzo incendio si è aviluppato in questo paese con spavento a rapidità nel flenile Buzzo Mocchia, rimasto miracolosamente salvo nell'ultimo disastro della casa Meola, che rovinata, dall'incendio precedente, è ora ridotta a stabile, destinato alla carità pubblica.

Indubbiamente Il fuoco si sarebbe propugato alle abitazioni vicine, se i coraggosi nostri paesani, coadinvati poi dalle pempe di Costalissoso, Comelico Superiore ed Auronzo, prontamente ac-

corse, non l'avessero domato. Coincidenze fatali legittimano Il sospetto che i ripetuti incendi siano opera

delittuosa. L'Autorità investiga per trovare i colpevoli, e furono già praticati degli

arresti. La popolazione è allarmatissima, terrorizzata.

I danni di questo incendio sono considerevoli, ma non si ha a deplorare nessuna disgrazia alle persone.

#### 1 funebri delle vittime della torpediniera 105

Spezia 31. Questa mattina, alle ore 10, nella chiesa S. Maria, ebbero luogo solenni esequie per le vittime del naufragio della torpediniera 105 S.

Intervennero alle fuebri onoranze tutte le forze di mare, attualmente alla Spezia, tutta l'ufficialità in attività di servizio e in posizione ausiliaria.

Tutti i compartimenti marittimi man. darono rappresentanze. Le navi della squadra ancorata in rada fecero le salve d'uso e le rispettive bandiere restarono tutta la giornata a mezz'asta.

Il comando in capo del dipartimento di Spezia aveva diramato estessissimi

L'ammiraglio Racchia si portò espressamente qui per assistere ai funerali. L'ufficio idrografico di Genova mandò una rappresentanza con una stupenda

corona di viole. Si calcola che di sola forza armata presero parte ai funerali circa 11,000 uomiui.

#### Il cholera in Ispagna

Madrid, 30. Nuovi casi sospetti di cholera si manifestarono nelle provincie di Siviglia e Murcia,

Madrid. 31. Lo stato sanitario è migliorato, la temperatura essendosi elevata. A Murcia furono denunciati 5 casi di cholera, nessun decesso. A Toledo si è cantato un Te Deum di ringraziamento per la scomparsa del cholera dalla provincia.

#### I funerali di Berti

Roma 31. Oggi alle undici ebbero luogo i funerali del com. Berti. Riuscirono solenni. Il carro era copecto da numerose e belle corone. Tenevano i cordoni della bara il Prefetto, il Questore, il Commissario regio, e gli alti funzionari del ministero dell'interno. Alla S'azione parlarono Bonasi, sottosegretario al ministero dell'interno, ed il rappresentante della città di Modena. Questa sera la salma parte per Modena,

#### LOTTO PUBBLICO Estrazione del 25 ottobre

| Venezia | 48 | 23 | 40 | 85 | 58 |  |
|---------|----|----|----|----|----|--|
| Roma    | 67 | 12 | 42 | 66 | 74 |  |
| Napoli  | 5  | 88 | 31 | 41 | 47 |  |
| Milano  | 10 | 54 | 6  | 22 | 18 |  |
| Torino  | 70 | 6  | 86 | 54 | 12 |  |
| Firenze | 69 | 54 | 30 | 27 | 75 |  |
| Bari    | 36 | 60 | 5  | 18 | 71 |  |
| Palermo | 48 | 68 | 12 | 44 | 76 |  |
|         |    |    |    |    |    |  |

#### DISPACCI DI BORSA

VENEZIA 31 ottobre

R. I. 1 gennaio 93.13 | Londra 3 m. a v. 25.13 1 luglio 95.30 Francese 3 tn. 100.85 Valute

Banconote Austriache da 221 518 a BERLINO 31 ottobre

Mobiliare 169.40 | Lombarde 6520Austriache 103.90 Italiane ROMA 31 ottobre

Ren. lt. 5010 c. - 9535 | Ren. lt. per fine 95.77 Particolari

VIENNA 31 ottobre Rendita Austriaca (carta) 88.80 88.95 (arg.) 107.--Idem (010)

Londra 11.49 Nap. MILANO 31 ottobre Rendita Italiana 94 90 Serali 95.37 Napoleoni d'oro 20.12

> PARIGI 31 ottobre Chiueura Rendita italiana 93.90 Marchi 124.70

OTTAVIO QUARGNOLO, gerente responsabile.

#### AVVISO.

Il sottoscritto fa noto che anche in quest'anno, in persona, fece acquisti di Vini Napoletani in Corbara e dintorni, e che li mette ora in vendita nei suoi esercizi: al Vitello Bianco in piazza S. Pietro Martire, all'Osteria em Zignoni in via Grazzano ed all'osteria Al Giuoco delle palle in via ex Santa Maria al prezzo di cent. 60 e cent. 75 al minuto. Per chi acquista oltre 25 litri i prezzi sono da convenirsi.

I suoi esercizii sono pure forniti di eccellenti vini nostrani.

Leonar do Citta.

## Scoperta Scientifica

Con garenzia, agl'increduli, del pagagamento dopo la guarigione si sana radicalmenie in 2 o 3 giorni ogni malattia segreta di nomo e di donna, sia pure ritenuta incurabile, ed in 20 o 30 giorni qualsiasi stringimento nretrale senz'uso di candelette; nonchè catarri bruciori, fiussi ecc. (Vedi Miraccolosa Injezione e Confetti Costanzi) in 4 pagina Medicinali consentiti alla vendita dal Ministero dell'Interno (Ramo Sanitario).

#### PANNA, STORTI E CREMA

Il sottoscritto fa noto alla sua rispettabile clientela che col 10 novembre principierà la vendita della tanto rinomata Panna, Storti e Crema continuando tutta la stagione nonchè si troverà fornito di scelti Vini e Cibarie. Sperando di essere onorato da numeroso concorso antecipa i suoi ringraziamenti.

> MALISANI VALENTINO Ai Due Mori. Via Cavour

# CALLICARIS GIUSEPPE

Via Palladio

trovasi un copioso assortimento di Parafulmini, tanto a raggio como a punta dritta, muniti d'asta di ferro vuoto con conduttore di filo elettrolitico, di sua assoluta fabbricazione.

## Farina alimentare pei bambini,

Prezzi moderatissimi.

Le bravi madri di famiglia sono avvisate che presso la premiata Pasticcieria dei Fratelli Dorta e C. in Via Mercatovecchio, trovasi la tauto rinomata farina alimentare pei bambini (Kinder Nährmehl).

Questa farina che in germania è universalmente adottata per la nutrizione dell'infanzia, si compone di ottime sostanze nutrienti, come ne fa fede l'attestato rilasciato ai sigg. Fratelli Dorta o C. dal Cav. Nallino, Direttore della Stazione sperimentale, al quale fu sottoposta per l'esame.

Il chiarissimo dott. D'Agostini, medico specialista per i bambini, la fece adottare alla propria clientela con ottimi risultati. Si vende in acatole da L. 2.50.

Presso la stessa Pasticcieria trovansi pure gli squisiti biscotti, uso inglese, della Ditta A. Donati di Roma.

#### ISTITUTO - CONVITTO ALESSANDRO MANZONI

diretto dal Cav. Prof. GIUSEPPE RIGUTINI

(Accademico della Crusca) Convitto, Mezzo convitto e Alunni esterni

E' stato aperto in Firenze, Via dei Renai, Palazzo Amari 17, l'Istituto Convitto liessandro Manzoni.

Gli studi comprendono le Scuole Elementari, le Scuole tecniche, il Ginnasio, la preparazione alla Scuola militare di Modena, al Collegio militare e all'Accademia Navale.

I Programmi si spediscono gratis

### OZIVVA

Il sottoscritte avvisa di aver ricevuto un completo assortimento delle ultime novità

### MACCHINE DA CUCIRE

Assume riparazioni e cambi nghi ed accessori

Prezzi limitatissimi.

Deposito: Lampade a petrolto, macchine di ricambio, tubi e Ineignoli.

Rappresentanza: Concimi artificiali e della premiata fabbrica lavorazione del legno.

GIUSEPPE BALDAN Piazza del Duomo, Udine.

## Fabbrica Privilegiata e Premiata Cappelli ANTONIO FANNA

VIA CAVOUR - UDINE al servizio di Sua Maestà il Re

Presso il signor Fanna Antonio trovasi, per la prossima stagione, un ricchissimo assortimento di cappelli da uomo, della rinomata fabbrica Rose, nonchè della fabbrica Boscaling.

Unico depositario in Udine della celebre Casa Jonson e C. di Londra.

Grandioso assortimento di cappelli flessibili di propria fabbricazione. Tiene nure uno svariato e ricco assortimento di cappelli di feltro per signora e sisignorina, delle più rinomate fabbriche estere e nazionali. Prezzi modicissimi --Riduce feltri secondo i costumi più svariati.

### Non più Medicine

PERFETTA SALUTE restituita a tutti senza medicine, senza purghe ne speso, modiante la deliziosa Farina di Salute Du Barry di Londra, detta:

#### REVALENTA ARABICA.

Guarisce radicalmente dalle cattive digestioni (dispepsie), gastriti, gastralgie, costipazioni croniche, emorroidi, glandole, flattosità, diarrea, gonfiamento, giramenti di testa, palpitazioni, rouzio d'orecchi, acidità, pituita, nausee e vomiti, dolori, ardori, granchi e spasimi, ogni disordine di stomaco, del respiro, del fegato, nervi, a bile insonnie, tosse, asma, brouchiti, tisi (consunzione), malattie cutanee, eruzioni, melanconia, deperimento, reumatismi, gotta, tutte le febbri, catarro, convulsioni, nevralgia, sangue viziato, idropisia, mancanza di freschezza e di energia nervosa; 42 anni d'invariabile successo.

Estratto di u. 100,000 cure annuali comprese quelle di S. M. l'Imperatore Nicola di Russia; di S. S. Pio IX; del dottore Bertini, di Torino; della marchesa Castelstuart, di molti medici del duca di Pluskow, della marchesa di Bréhan, ecc.

Cura N. 67,811 - Castiglion Fiorentino, 7 dicembre 1869.

La Revalenta da lei speditami ha prodotto buon effetto nel mio paziente. Mi reputo com distinta stima,

Dott. DOMENICO PALLOTTI.

Cura N. 79,422 - Serravalle Scrivia, 19 settembre 1872.

Le rimetto vaglia postale per una scattola della sua meravigliosa farina Revalenta Arabica la quale ha tenuto in vita mia moglie, che ne usa moderatamente già da tre anni. Si abbia i miei più sentiti ringraziamenti, ecc.

Prof. Pietro Canevari. Istituto Grillo. Cura N. 49,842 - Maddalena Maria Joly di 50 anni da costipazione, indigestione, nevralgia, insonnia, asma, e nauses. Curs N. 46,260. - Signor Roberts, da con-

sunzione polmonare, con tosse, vomiti, cosipazione e sordità di 25 anni. Cura N. 49,522 - Il signor Bladuin da estenuatezza, completa paralisia della vescica e

delle membra per eccessi di gioventù. Cura N. 65,184 - Pruneto 24 ottobre 1866. Le posso assicurare che da due anni, usando questa meravigliosa Revalenta, non sento del alcun incomodo della vecchiaia, ne il peso più miei 84 anni. Le mie gambe diventarono forti, la mia vista non chiede più occhiali, il mio stomaco è robusto come a 30 anni. lo mi sento insomma ringiovanito, e predico, confesso, visito ammalati, faccio viaggi a piedi, anche lunghi, e sentomi chiara la mente e fresca la memoria.

D. P.Castelli Bacell, in Teol, ed Arcip, di Pruneto Cura N. 67,321 — Bologna, 8 settembre 1869. In omaggio al vero, nell'interesse dell' umanità e col cuore pieno di riconoscenza, vengo ad unire il min elogio ai tacti ottenuti dalla

sua deliziosa Revalenta Arabica In seguito a fabbre miliare caddi in istato di completo deperimento soffrendo continuamente di inflammazione di ventre, colica d'utero, dolori per tutto il corpo, sudori terribili, tanto che scambiato avrei la mia età di venti anni con quella di una vecchia di ottanta, pure di avera un po' di salute. Per grazia di Dio la mia povera madre mi fece prendere la sua Revalenta Arabica, la quale mi ha ristabilita, a quindi ho creduto mio dovere ringraziaria per la ricuperata salute che a lei debbo.

CLEMENTINA SARTI, 408, Via S. Isaia, Quattro voite più nutritiva che la carne, economizza anche 50 votte il sun prezzo in altri rimedi

Prezzo della Revalenta naturale: In Scatole 114 di chil, lire 2.50; 112 chilo

lire 4.50; 1 chil. lire 8: 2 12 chil. lire 19.

5 chil, lire 42.

Deposito generale per l'Italia, presso i sig. PAGANINI e VILLANI, n. 6, Via Borromei in MILANO, ed in tutte le città presso i farmacieti e droghieri. Deposito in

Udine . . . , G. Girolami, farm. Reale. Giacomo Comessatti farm. . Angelo Fabris, farmacista. Domenico De Candido farmacia alla Speranza.

## MARCHESI SUCCESSORE BARBARO!

SARTORIA CON DEPOSITO VESTITI FATTI

UDINE - Mercato Vecchio, 2 - UDINE Preg. Signore,

Esaurita totalmente tutta la merce in liquidazione del sig. PIETRO BARBARO, pregiomi avvisare la S. V. che per la stagione d'inverno 1890-71 ho fornite il mio Negozio d'un copieso e ricco assortimento; di stoffe nazionali ed estere tulla novità: ed a prezzi da non temere qualsiasi con. correnza. Troverete disegni a qualità distinte e di assoluta mia privativa, avendone dalle Case ottenuta l'esclusiva per tutta la Provincia di Udine. Inoltre vi garantisco fattura e taglio elegantissimo, avendo del doppio migliorato l'andamento del mio Negozio dacche cambiai Tagliatore e assunsi al mio servizio nuovi e provetti lavoranti. Per averne una prova convincente, confrontate il lavoro di una volta con quello che oggi posso fornirvi.

Nella lusinga di vedermi onorato del Vostri ambiti ordini con la massima osservanza mi segno

#### Dev.mo Servitore Pietro Marchesi MERCE PRONTA

Vestiti completi da L. 18 a 50 Soprabiti fod. flanella » » 22 » 80 Calzoni tutta lana » » 6 » 20 .Ulster novità » » 25 » 60° Makfarland » » 18 » 45 » 16 . 55 Collari tutta ruota Tre usi fod. flanella » » 45 » 90

SPECIALITÀ VESTITI E SOPRABITI PER BAMBINI

Prezzi fissi Pronta cassa Le inserzioni dall'Estero per il nostro giornale si ricevono esclusivamente presso l'Agènce Principale de Publicitè E. E. Oblieght Parigi, 92, Rue De Richelieu.

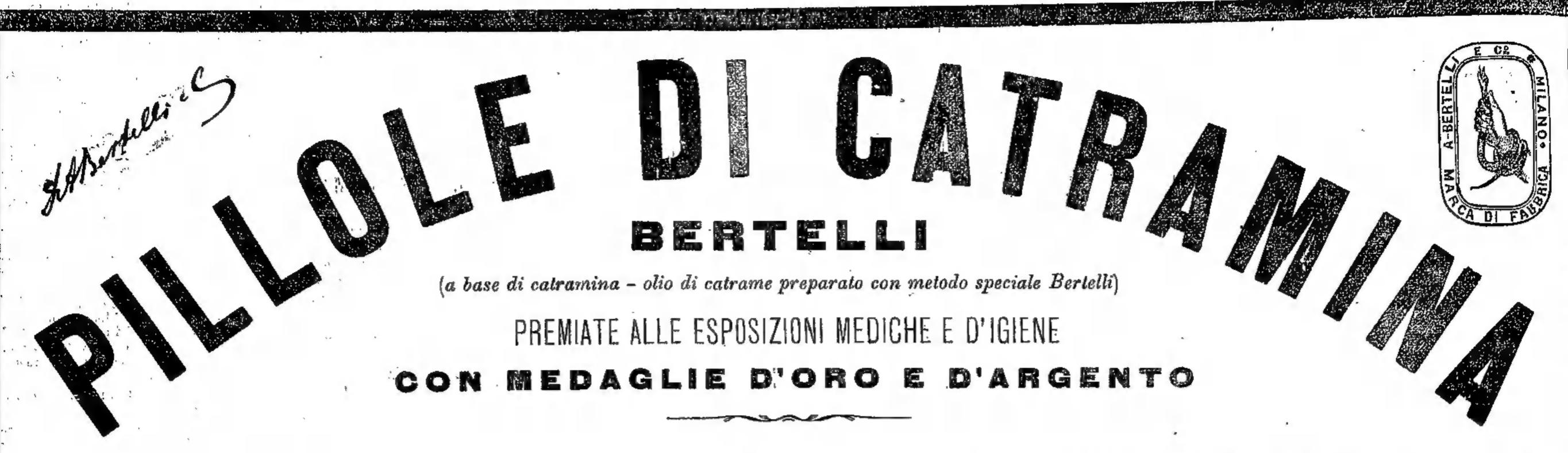

Sono vivamente raccomandate da moltissime notabilità mediche e dai Sanitari pratici, per la cura delle malattie delle MUCOSE RESPIRATORIE e GENITO-URINARIE. — Numerosi certificati di distintissimi medici affermano che le proprietà curative delle Pillole di Catramina Bertelli, si manifestano con ottimo risultato nelle

# MALATTIE POLMONARI e massimamente nei CATARRI

Le pillole di Catramina Bertelli in parecchi casi di malattie dell'apparato respiratorio mi tornano costantemente utilissime.... »

Bologna, 28 Ottobre 1888.

Prof. Comm. Conte Pletro Loveta Direttore della Clinica della R. Università di Bologna Dirett, dell'Ospedale di S. Orsola Deput, al Parlamento

"... Nelle malattie di petto esperii largamente le pillole di catramina Bertelli e le trovai veramente efficaci anche nelle forme catarrali croniche bronchiali e polmonari e molto utili nelle malattie e catarri delle vie arinarie. Esse-pillole sono da tutti ben tollerate e facilmente accettate anche dai bambini....

Udine, 2 Giugno 1887

Prof. Ferdinando Franzollui. Chirurgo Ordin. dell'Ospedale Civile di Udine

" . . . Piacomi testificare che le pillole di Catramina Bertelli, largamente usate in questa Poliambulanza, diedero ottimi risultati nelle malattie dell'albero respiratorio.... "

> Dott. Cav. Panzert Presidente del Consiglio Direttivo della Poliambulanza di Milano. Professore dell'Università di Pavia

".... Sperimental largamente le pillole di catramina Bertelli nelle malattie di petto, massime nelle bronchiti croniche, ed ebbi sempre risultati tali da persuadermi a prescieglierle fra tutti gli altri rimedi, anche perchè ben tollerate dagli stomachi i più ben delicati... "

. Udine, 27 Maggio 1887

Prof. Carlo Marzuttini Medico Municipale

LE PILLOLE DI CATRAMINA SI TROVANO IN TUTTE LE FARMACIE DELL'ITALIA E DELL'ESTERO

Scatola grande da 60 pillole L. 2.50 PROPRIETARI A. BERTELLI & C. - Chimici - Farmacisti - MILANO - Via Monforte N. 6 Scatola piccola da 20 pillole » 1.00 5.

Concessionari per l'America del Sud CARLO F. HOFER e C.ia di Genova.



Brevetto della Casa di S. M. il Re d'Italia

# AMARO DI UDINE

PREMIATO CON PIU' MEDAGLIE,

Questo amaro di già molto conosciuto per le sue toniche virtu, non disgustoso al palato viene preferito per la sua qualità che lo distingue di non essere spiritoso.

L'Amaro di Udine riesce utilissimo nelle difficili digestioni, nelle inappetenze tanto comuni. nell'attuale stagione, nelle febbri di malaria e nella verminazione dei fanciulli.

Prezzo L. 2.50 bott. da litro, L. 1.25 bott. di 1/2 litro. - Sconto ai rivenditori.

Si prepara e si vende in Udine da De Candido Domenico Farmacista al Redentore in Via Grazzano - Deposito in Udine dai Fratelli Dorta al Caffè Corazza, in Milano presso A. Manzoni e Comp. via della Sala 16 - Roma stessa Casa, via di Pietra, 91.

Trovasi presso i principali caffettieri e liquoristi.

ANTICA FONTE

FEJO

ACQUA FERRUGINOSA

Medaglie alle Esposizioni Milano, Francoforte om 1881. e Trieste 1882, Nizza e Terine 1884.

L'Acqua dell'Antica Fonte di Pejo è fra le ferruginose la più ricca di ferro e di gas, e pe cronseguenza la più efficace e la meglio sopportata dai deboli. -- L'Acqua di Pejo oltre essere priva di gesso, che esiste in quantità in quella di Recoaro con danno di chi ne usa, offre il vantaggio di essere una bibita gradita a di conservarsi inalterata e gasosa: -- Serve mirabilmente nei dolori di stomaco, malattie di fegato, difficili digestioni, ipocondrie, palpitazioni di cuore, affezioni nervose, emorragie, clorosi, ecc.

Rivolgersi alla Direzione della Fonte in Brescia, dai signori Farmacisti e depositi annunciati, - esigendo sempre la bottiglia coll'et:chetta; e la capsula con impressovi Antica-Fonte-Pejo-Borghetti.

Il Direttore C. Borghetti



FALLY DE MEDITOREO.

CON IPOFOSFITI DI CALCE E DI SODA Tanto gradevole al palato quanto il latte.

E Il rimedio più ragionato, perfetto ed cilicace per la cura dell'ETISIA, SCROFOLA, BRONCHITE, RAP-FREDDORI, TOSSI CRONICHE, mal di gola ce delle malattie estenuanti in genere, quali la RACHITIDE ed il MARASMO nei ragazzi, l'ANEMIA, CLOROSI e REUMATISMI negli adulti.

E un portentoso ricostituente. Non ha rivali como rinvigoratore degli organismi deboli o delicati, i quali cura ed alimenta allo stesso tempo. I medici di tutti i paesi la ordinano per i brillanti risultati ottenuti dal suo uso e perche il sapore gra-

devole di lessa no facilità la digestione. È tre volte più efficace dell'olio di morluzzo semplice SI YENDE IN TUTTE LE FARMACIE.

Depositari: Signori A. MANZONI e. C., Milano - PAGANINI, VILLANI e C., Milano

#### ACIDO FENICO PROFUMATO Preparato dal farmacista chimco A. Zanetti Milano.

an an an an an an an an

Nelle circostanze d'infezioni nell'aria non sarà mai abbastanza raccomandato l'uso dell'Acido fenteo per neutralizzare tuttli miasmi e distruggere quegli insetti invisibili che aleggiano nell'aria, dagli igienisti nominati microbi del quali-alcuni sono causa del cholera, ed altri cagionano il vaiuolo.

L'Acido fenico comune ha il grave difetto col suo odore particolare di recare nausea e dolori di testa alle per, sone delicate.

L'Acido fenico profumato invece ha il vantaggio di evitare tale in ... conveniente coll'essere il suo odore modificato e reso aggradevole, senza cesl'sare di essere antisettico e disinfettante

Deposito in Udine all'ufficio annunzi del Giornale di Udine, a lire una la bottiglietta.



## Miracolosa Injezione e Confetti

COSTANZI, consentiti alla vendita dal Miuistero dell'interno (Ramo Sanitario) la cui prescritta formula trovasi dettagliata in ogni boccetta e scatola con apposita etichetta. Da vari attestati me-

dici e da più centinaia di lettere di ammalati guariti, risulta che queste due preparazioni medicinali sono così bene riuscite che col loro uso possono guarire radicalmente in 2 o 8 giorni le ulceri in genere a le gonorree recenti e croniche di nomo e donna, anche le più ostinate, ed in 20 o 30 giorni i stringimenti uretrali, arenelle, bruciori, flussi bianchi di qualsiasi data. Chi usa l'injezione contemporaneamente ai Confetti, ottiene la guarigione con sorprendente brevità di tempo. Gli attestati medici e le lettere di ringraziamento degli ammalati guariti cui sopra sono visibili presso l'inventore di detti preparati, cioè : « parte a Parigi Bonlevard Diderot, 38 e parte in Napoli, Via Mergellina 6. - A chi, ad onta di tali eccezionali attestati trascritti nell'apposita dettagliatissima istruzione, diffidasse, anche per poco, dell'esito di questi medicinali è data facoltà di pagare la cura dopo verificata la guarigione, mediante trattative da convenirsi direttamente coll'autore - Prezzo dell'injezione, L. 3.00; con siringa igienica ed economica, L. 3.50. Prezzo dei confetti per chi non ama l'uso dell'injezione, scatola da 50 L. 3.80. Si vendono in tutte le buone Farmacie dell'Universo. In UDINE presso la farmacia del sig. Augusto Bosero "Alla Fenice Risorta " che ne spedisce auche in provincia mediante anmento di cent. 75 - Esigere sull'etichetta di ogni scatola e boccetta la firma autografa in nero dell'autore.

Coloro che hanno bisogno di tare una cura radicale depurativa del sangue efficace in qualsiasi stagione dell'anno, non tracurino l'uso del Roob, vegetale Costanzi anche consentito alla vendita dal sullodato Ministero, la cui formula trovasi pure dettagliata in ogni bottiglia. Cura completa L. 30a mediante vaglia all'autore Prof. A. Costanzi Parigi o Napoli,

## ARRICCIATORI HINDE

CONTRACTOR (ACCIONATION CONTRACTOR CONTRACTO

Il miglior sapone da toeletta e bagno, profumo delicato - prezzo convenientissimo,

Sola casa di vendita all'ingrosso in UDINE, MADDALENA COCCOLO, Via Palladio.

ENERGE CHEROS (PERCHANOS CONTROCAS C

Udine, 1890 Tipi editries G. B. Doretti A Charles Source

AS

Anr

Ferdina. contento e dell'ar

pato cu

diploma

dopo le

steriale

rinuncia

menia r

fece ari

lista su

questi a

che vuo

cesi la

nalità d

cino, ess slavism danno s come ti dei Pol trattati stragra:

La G

al gene

manda

are co.

izione ( trově ch burchė scuole. grome qu rettame soddisfa i most L'imper auoi car

ferma c prima, earebbe atampa ventato Tripolita contro via a sè

cialment COH & disordini abbiamo a metter dei nuor

repressi, nostica The stion Uland: tutela. un matr

aver cor Credono italiane per un r Tutti

pediment nista app rica app Paesi d' I tell'Unio

tenti di iutti i c